



64. XXIII.

## La Raprésentatione 7 Istoria di

Sulanna. Di nuouo Ristampata.



Menicho, laltro Tangoccio, si riscontrono insieme, Menicho a Tangoccio dice cosi.

A tu deliberato o buon garzone di non mi uoler dar la robba mia Tangoccio risponde.

che uai tu anfanando bigellone?
cauar ti si uorrebbe la pazzia

Menicho.

adunce tu uuoi mettermi in quistione
de mia danari,& sarmi uillania:
i daro modo ch'io saro pagato
ladro da sorche, che sarai impicchato

Tangoccio.

fo ti daro la bella batacchiata

fe tu non ti dilegui alla mal'hora

Menicho .

hai tu dimenticato la picchiata che pur laltrier ti die Beco del mora

Tangoccio.
el tuo garrire di lungi una occhiata
fi sente, & pur non ti raccheti anchora.

Ménicho . amiceha un poco ladroncel da forche Tangoccio .

ladro se tu e le tuo donne porche Menicho.

Poi ch'io uegho che la tuo uillania non ha ne fin ne fondo i ti promette auale auale di mettermi in uia accusarti alla Corte per dispetto

Tangoccio. deh ua pur la che per la tuo sollia io ti gastigaro bel sancelletto Menicho.

ben lo uedro se mi manicharai che se scoppiassi tu mi pagarai

Menicho ua alla ragione, e dice.
Voi siate e ben trouati tutti quanti
e Giudici de l'Officio mi bisogna

Vn Giudice dice, eccogli qua, fatti piu dauanti

parla ficur, al'hor, senza menzogua. Menicho dice,

Messere i so un pouer huom di Chianti che sauellar non so per la uergogua chi non so uso, habbiate compassione sate richieder Tangoccio alla ragione El Notajo dice.

Vien qua Massetto, ua truoua colui & fa che teste sia dinanzi a noi

Viene Tangoccio, che tu sei richiesto alla ragione & non sar piu dimoro uiene con esso meco, e sa pur presto horsu Tangoccio andianne a costoro

Tangoccio risponde.
ecco ehi uengo & si tolg'un canestro
tu mai riconso com'il baleno al tuono
e par proprio mi uolga andar con Dio
i uengo a lor con tutto il mio disso

Tangoccio dice a Giudici.
Dio ui salui Signor de la Giustitia
io nengo a uoi perche son richiesto
dal uostro Messo con si gran nequitia.
io son uenuto, & comparito presto
& sono stato a uoi senza malitia
come colui che sopra a piati e desto
& di mele un canestro i uho portate
che inanz'al Porco i l'ho teste leuate

Menicho dice.
Dio ui gualdi huomin de la ragione
i uengo a uoi perche uoi mascoltiate
i ho con costui una certa quistione
se ho ragion, uoglio mela sacciate

Tangoccio, dice . deh fi, deh non pigliate turbatione:

fedete un poco, i uo che uoi sapiate che glia del pazo, e quel chi ui dichio Menicho dice.

di ben uer, chi su pazo a darti il mio
I ho quindamonte sopr'una mie capana
un castagneto molto grande e bello
che sa castagne grosse a piena spanna
laltrier ne carichai un'asinello (na
come san mia paricciuol, cognii s'assan
per menarlo al mercato, & io con ello
che ne uoleuo uender dieci saccha
& de denari comprarne una Vaccha
Riscontrat per la uia questo bon'homo
che ancho ueniua uerso quel mercato
per comprar' un bel Giouencho domo
si come per camin m'hebbe scontrato
meco s'accompagno & non so como
mi tengo chi non l'habbi disertato

El secondo Giudsce dice, dite le ragion uostre & ritenete le mani a uoi, che in prigion balzerete. on

che

fet

DO

CET

De

ma che

Op

inte

00

pol que al che do

Menicho. O i non posso tener, quanto chente non mi scorrubbi, o huomini del uzio. perchio serui costui liberamente & hor mi niega tutto il mio danaio accio che uoi intendiate il conueniente io menai al mercato il mie somaio e uendei le castagne & non comprai la Vaccha, ma e denari a lui prestai Che furno dieci lire numerate erano un gran mazochio di monete & hor mi niega che gia mai prestate i non gliel'ho, si come uoi uedete i credo ben, che uoi lo conosciate & penio che ragion uoi mi farete pero uenuto son dinanzia uoi chel gastighiate de glierror suoi

El primo Giudice dice.
Accio che e posto per seguir ragione
si unos persettamente giudicare
ogni suo qualita, o dichiaratione
prima le parti, & poi disaminare
dipoi con uera & giusta opinione

intefo ognuno il caso sententiare

& per poter dar iuditio retto

dira T'angoccio poi che tu hai detto

El secondo Giudice.

Rispondi adung tu com'homo intero E non e fratel mio sotto le stelle dicci la uerita senza tardare stata nel mondo maggior passio

fa

TO

cato

omo

"Eto

ticte

cote

Tangoecio dice;
messersi chio negho, & negho il uero
& tengo in tutto non gli hauer a dare
e di dargli un danaio non ho pensiero
& siate certo che nol puo prouare

Secondo Giudice.

uedi costui che e niega, adung pruoua
quel ti bisogna, chaltro non ti giuoua:

Menicho.

Ionon ho pruoua, chio uedessi scorto
che quado glihebbe non uer'altri chio
Primo Giudice.

se tu non ci mostri altro tu hai il torto non so, che pare a te compagno mio

Secondo Giudice.
certo tu dici il uer com'homo acorto
ne altrimenti so giudicare io
ma uuolsi per sententia giudicare
che costui chadimanda debbia dare

El secondo Giudice si uolge al Notaio, & dice.

O prudente Nótaio, odi il mio sermone intendi, & porgi la penna alla mano noi uoglian giudicar questa quistione poi che le parti noi intese habbiano quel chadimanda per dichiaratione a Tangoccio habbia dar così uoliano che Menico dia dieci lire a costui si come prima adimandaua a lui di come prima adimandaua a lui di dunque facian che a mezo fra noi e dunque facian che a mezo fra noi e dunque facian che a mezo fra noi e compagni, alcun rome ne sia fra noi, anzi cenaccordiamo e tegnan modo e uia che l'acquiste El secondo Giudice. Vn modo c'e, costei ua al giardino fola alla fonte, & rimansi a bagna si come prima adimandaua a lui le noi ci nascondiamo al gessimino di come prima adimandaua a lui di come prima adimanda a lui di come bo compagni, alcun rome ne sia fra noi, anzi cenaccordiamo e tegnan modo e uia che l'acquiste e tegnan modo e via che l'acquiste e tegnan modo e compagni, alcun rome ne sia fra noi, anzi cenaccordiamo e tegnan modo e uia che l'acquiste e tegnan modo e via che l'acquiste e

Menico.

O i ne so ben boto a sante die guagnele chi mi uoglire a sare sbattezare dapoi che per un canestruol di mele uoi sentetiate, chi a hauer habbia dare hor si sonno hora riuolte le uele cire unguanno ui possiate scorticare uecchi ritrosi & dogni uer nimici poi che giusti non son uostri giuditii

Hora el primo Giudice manifet sta al secondo Giudice suo con pagno come sui e innamorat to di Susanna, e dice cost.

non e fratel mio sotto le stelle
stata nel mondo maggior passione,
quant'e l'amor di queste donne belle
come si uede per chiara ragione
pero che questa e passata tra quelle
chan uinto li Dei senza disensione
onde io chiaro conosco esser legato
sol per Susanna p quel chi tho parlato
El secondo Giudice risponde a

se li Dei iti son per tal essetto,
io mortal, come mene disendo:
che ben che paia a me sommo disetto
conosco quanto l'honesta io ossendo
s'io amo, i uogl'amar al mio dispetto
nel troppo parlar lungo mi stendo
i l'amo e uogl'amar, e temo & spero
che questo che tu di così e il uero

El primo Giudice.
I'ho udito dir che compagnia
hauer non puo questo carnale amore
ma non dimen quel che debb'esser sia
questa Susanna m'ha cauato il cuore
dunque facian che a mezo fra noi sia
& come bo compagni, alcun romore
ne sia fra noi, anzi cenaccordiamo
e tegnan modo e uia che l'acquistiamo

El secondo Giudice.
Vn modo c'e, costei ua al giardino
fola alla sonte, & rimansi a bagnare
le noi ci nascondiamo al gessimino
potremo a lei quando sia sola andare
s'ella consente, o sortuna o dessino
che gliattalenti, uuossegli honor sare
quanto che no condannerella in uero
che trouata l'habbiamo in adultero

El primo Giudice.
Tu mhai cauato il cuor contal' auuifo
gia mai tal cosa non harei pensato
dou'iero sra me tristo & conquito
A i i

hor tu mhai tutto quanto rallegrato audian che certo parmi hauer'auuiso che luscio del giardin non sia serrato

deh com'haí detto ben piu non istiamo che se si puo, uo che dentro u'entriamo Susanna viene al Giardino con le

Andate presto e portate l'untione che per gran caldo i son tutta sudata & fate tosto, & per conclusione la porta del giardin sia ben serrata per leuar uia ogni dubbio e cagione & che l'honesta mia sia conseruata andate presto, e passi non sien graui & tornarete tosto chio mi laui

Partite che sono le Damigelle li Giudici uanno a Susanna, e il primo dice.

Amor che scalderebbe un cuor di sasso leggiadra mia Susanna m'ha legato per modo tal chi non poss'ire un passo che io non sia per te martòrizato deh increschati di me che quasi casso di uita m'hai, onde raccomandato sa ch'io ti sia in questi miei tormenti che merito n'haraise ci contenti.

El fecondo Giudice.
Noi ti preghiam Susanna ch'acconsential uoler nostro, & non hauer paura nulla non sene sapra sta le gentiuedi che sian qui soli in queste mura noi siamo Giudici & disenderentida ogni cosa siane ben sicura se tu sei sauia non ci sar piu direpiacciati a nostra uoglia consentire

Susanna risponde & dice:
Qual cecita di mente, o quale errore
ui si questa sollentia domandare
se io lo sollossimoni di creatore
& s'io nol so, mal mene puo incontrare
ma lun de dua i'ho sermo nel cuore
piu tosto uoglio in disgratia caschare
prima chi uoglia Dio santo sallire:

intendo honesta vivere & morire

El primo Giudice.

Che bilogna Sufanna far romore
fei tu ingrandita per uolerti amare
ciaschun di noi sara tuo seruidore
chiedi che uoi che noi ti uogliam dare

Sulanna rilponde.
guardimi Dio da cosi satto errore
che bisogno non ho di adimandare
& riccha in questo mondo Dio mi pose
e bisogno non ho di uostre cose

Oin

chi

pel

nel figl

tu

(III

Sett

200

che

bak

tu

ma

tic

20

00

del

81

Oime Susanna, i tel chieggio di gratia sappi che mai nol sapra creatura deh sa la nostra uoglia in questo satia quanto che no, morrai di morte scura

Susanna risponde.

& io me l'habbia, da tal disgratia
la uerita di Dio lucida & pura
liberi me, & questo mi consorti
che usa di dirizar tutti e torti

Susanna si racomanda a Dios
Oime sommo Dio, che tutto uedi
libera me, da questi traditori
& quello aiuto Dio a me concedi
che mi bisogna suggir tali errori

El primo Giudice uede che Susant na no uuole acconsentire, dice, o meretrice, noi ti trouamo a piedi un giouanetto, & hor sai ta romori uenimo per pigliarlo e suggi uia & hora non ci uuoi dir chi e sia

El secondo Giudice.

Oltre qua tutti correte prestamente huomini, e donne, grandi e picciolini uenga chi auol, che ci cape ogni gente hor sidate le donne pe giardini che con Susanna habbia ui bilmente trouato un giouanetto a que consini usar carnalita, o che uituperio & noi ue l'accusiamo d'adulterio

El Marito di Susanna dice. Susanna mia, oime io non pensai hauer hoggi di te queste nouelle che al glardin non saresti ita mal hai tu commesse queste cose selle?,

Susanna risponde. Dio lo sa, & tu da me il saprai odi le mie parole tapinelle costor mi richiedeuon di peccato perche i no uolli, e lor m'hano acculato

La Madre di Susanna. Oime figliuola mia honesta e pura che delicatamente io t'alleuai nella tuo pueritia,& con misura nel sacro Matrimon ti maritai figliuola mia, & hora o gran paura di quelle cose che mai non pensai tu sai ch la uergogna ogn'huomo rade e mai torn'honesta, quand'ella cade

El Padre di Susanna. Se tu non hai figliuola mia errato accusiti chi uuole accusare che Dio e giuste e magno e temperato che t'aiutera, non tene sgomentare

Susanna risponde. Dio ne sia laudato & ringratiato che male mai consente giudicare habbia di me lui che puo mercede che cio chi fo, sempre cho gl'occhi uede

El primo Giudice dice al Gaualiere Andate presto a casa Giouacchino e menate Susanna che ha peccato in adulterio il suo corpo tapino che noi habbian cosi deliberato

was

chino e truoua Sufanna, e dice. uiene Susanna entra in camin con noi che lerror tuo, chiaro e publicato benche glincresca a me del tuo patire a ogni modo e ti conuien uenire

La Madre di Susanna. O suenturata a me per qual cagione. debbe uenir costei, & e richiesta senza hauer fatto alchuna falligione & sempre e stata con timore honesta El Padre.

horsu Susanna andianne alla ragione:

chio uo ueder qual cosa ti molesta costor ti uoglion la hora uedere ma non ti farann'altro chel douere

El Marito dice a Giudici. Se per dritto giuditio Dio u'ha polii; a douer giu stamente giudicare fate che la prudentia non si scossi da uoi, che non si puo senz'essa sare se l'hara errato i uoglio che si sosti publicamente l'error castigare coltei uissurae honesta in matrimonio Dio la scampi, & lui sia testimonio

El secondo Giudice. Non e senza cagion quel che si uede ne uoi o Giouacchin sian tanto stolti che noi non tel dician con pura sede quel che l'ha fatto, & pero di lei dolti che l'habbi errato, e certo sia chil crede

El Padre . io sper'in Dio, che questi lacci sciolti saran da lui, che ne fara uendetta perche le casta, honesta, pura & netta

El primo Giudice. Poi che la tuo follia e manisesta Susanna, e iscoperto el tuo errore ascolta bene & scuopriti la testa & uoi donne ascoltate con timore costei che uoi reputauate honesta con gra uergogn'ingiuria e dishonore di lei e del marito, & in adultero con un garzone, e quest'e certo e uero El Caualier ua a casa di Giouacchi El quale cingegnamo di pigliarlo ma per uigor della suo giouinezzan si suggiuia, & non potemosarlo e la cagion della nostra uecchiezza: costei pigliamo come chiaro parlo per cui il sacro matrimon si spezza & come meretrice adulterata cosi l'habbiamo a morte condennata.

El secondo Giudice. Oltre qua Caualier, piglia costei & fa le man gli lia presto legate: & poi la mena uia, come cosei che tra pie s'ha cacciata l'honcstata & quel che tu hai a far intenda lei fa che gli facci dar tante fassate chella rimanga morta alla colonna fi che ne pigli esempl' ogn'homo e do?

Oltre qua presto sranca compagnia pigliate lancie, spade, & chiauarine perche a noi bisogna entrare in uia come persone franche e peregrine accio che la giustitia satta sia questa trapassa laltre medicine la piu alta uirtu conuien che suoni che spenga i rei, & conservare i buoni

Sufanna uedendosi sententiata alla morte, dice cosi.

Oime marito & caro mio signore
& uoi mio padre, e madre mia diletta
rimaneteui in pace, chel mio cuore,
netto al martir ne ua senza uendetta
rida chi condennato e senza errore
dapoi che in cielo merito n'aspetta
perche dal mondo cieco eglie diuiso
con gl'Angeli e co Santi in Paradiso

La Madre dice.

Oime figliuola mia, hor ti conforta
ricorri a Dio del torto che t'e fatto
per qual cagion debbi tu esser morta
fenz'esserui cagion d'alchun peccato
ben chio la falsita conosca scorta
ma questo suenturato popul matto
ognun si tace, & la suria c'e molta
& tu con mille torti mi se tolta

Sufanna dice.

O dolcissimo e sommo Dio eternale che le cose conosci innanzi al fatto tu sai ben quanta salsitade & male han detto in te, & hannocidissatto ma se per indulgentia in ciel si sale per color chel peccato non han satto io prego te signor dogni letitia liberi me, da si satta ingiustitia

Mentre che Sufanna ua alla iusti/ tia Daniello apparisce, e dice. O popul matto, cieco & discorretto chi t'ha fatto si sorte folleggiare?
contro a chi e dogni peccato, netto
& alla morte di costei incolpare
nissun ui puo, ma questo ui sia detto
che senza senno e il uostro giudicare
tenero piu che le pietre si e il uetro
& per tanto ritornareteui indietro

80

000

dipt

000

O jou

hor

del

pe ti

2 10

12 (0)

HOU

BOD!

Haif

hora

tub

piul

med

dou

met

t mo

Olia

200

Pub

che

ard

(0)

Del

Del

El Caualier risponde.
Queste ben cosa suor dogni suggello
chi debba per te indietro ritornare

come hai tu nome?

Daniello risponde.

o nome Daniello. El Caualiere.
hor taci taci, chio non lo uo fare
chio debbo far leseguition di quello
chimposto me, u a attendi altro a fare
costei e una uolta condennata
pel suo peccato a esser lapidata

Daniello dice.
Risguarda Caualier la eta mia pura
e piglia esemplo a gliani dun fanciullo
io parlo per esemplo e per figura
& non creder chio sia di saper brullo
se torni indietro eglie di Dio sattura
non ti rechar queste cose a trastullo
se torni indietro tu con tuo samiglia
tu uedrai cose di gran marauiglia

El Caualiere.

Io uorrei uolentieri essere stato
in questo giorno i qualche strana parte
prima chesser da giustitier mandato
se ben disiassi di battaglia larte
prima che con Susanna sussi andato
per le parole chun fanciullo a sparte
ma se di sopra uien che cosi sia
torniamo, che qualche gran satto sia

El primo Giudice dice.

Che uvol dir questo, pazo suenturato
sei tu così del sentimento vicito?
noi si t'habbiamo una volta mandato
o, doloroso, perche non se tu ito?

El Caualier risponde.

o signor miei, io o fra uia trouato
questo fancius che ma forte auuilito

& unol riprender noi del giudicare & hammi indietro fatto ritornare El fecondo Giudice a Daniello

dice cosi.

Chiarisci a noi come mal giudicato che noi costei habian presa pel uero en noi giardin la trouamo in peccato con un garzon in publico adultero

Daniello dice al Populo.

o popul matto, cieco & insensato
dipartisci costor perche io spero
con man farui toccar uostra malitia
pe falzi tuo iudicii, & gran tristitia

Daniello si uolta al primo Giul dice, e dice così

O inuecchiato, e di mala uecchiezza hor si son palesati e tuoi peccati che tu hai satto, collo da cauezza pe tuo salzi iudicii, che tu hai dati a torto condennando, onde si spezza la legge e glistatuti smisurati doue pecco costei, uecchio tapino?

Esprimo Giudice dice.

non l'hai udito, e su sotto un susino

Daniello +

Hai fellon, la cosa e manisesta
horquedi tu, se il tuo iudicio e reo
tu hai mentito sopra la tua testa
piu non giudicarai il popul Hebreo
menatel uia, satene homai la sesta
dou'e quest'altro persido Giudeo
menatel qua, senza sar piu parola
e mostrerrouui che menton per la gola
O simigliante al Demon de l'inserno
a honor di Dio e de la suo dolcezza
publicamente ueggo e chiar discerno
che niegan di Susanna la bellezza
credendo sare a lei besse e ischerno
com'hanno satte a lattre, che si spezza
nel corpo lor, doue su patterino?

El secondo Giudice risponde.
nel giardin proprio, sott'il gelsomino

Daniello.

O doloroso tristo e sciagurato

carico d'ogniuitio & fraudolente e questo il giuditio che tu hai dato a questa santa, innanzi a tanta gente qual Diauol tinsegno sar tal peccato & tu come ne susti sosserne tu sai che penirentia il peccar mena, pero ne patirai presso la pena

Daniello fi uolge a Sulanna,&

dice cost.

Vien qua Susanna, di come ando la cosa con pura uerita, non indugiare & nel tuo dir non essertimorosa ringratia Dio che tha uoluto aitare

Sufanna dice.

presso alla sonte ch'io mi stau'imposa
uennon costor per uolermi ssorzare
perchio suggi lor uolunta ssrenata
e m'hanno a torto a morte condennata

Daniello uoltandosi al Populo,

dice cosi+

O Popul cieco & senza buon iuditiode pouero di sapere, nudo & brullo se temi Dio & il superno hospitio odi il parlar di me picciol fanciullo Susanna non se mai tal malestrio adunque la sententia loro a nullo & dico a tutto il populo in presentia che lor condanno a simil sententia.

Daniello al Caualier dice.
Oltre qua Caualier piglia coloro
fciogli Sulanna pura & innocente
& con simil legame lega loro
& poi gli mena uia subitamente
a quella pena & a simil martoro
& fa che tu non erri di niente
fa che rimanghin morti alla colonna
per dar' esemplo a l'homo e alla dona.

El Caualier dice a Giudici.

l'non harei mai questo immaginato
o Signor miei, ueggendoui si dotti
i ueggio ben ch'amor u'ha accecato

El primo Giudice risponde .

uedi perche noi siam'hor qui condotesi

El Caualiere.

ciascun di uoi siia ben appareschiato pdo ui chiegio, poi che sete qui pdotti El secondo Giudice.

fa quel ch'ai a far Caualier prudente per esemplo sian qui di molta gente

El Caualiere mena e Giudici alla Giustitia e salli lapidare a una Colonna, e poi che son morti chiama el Manigoldo e dice.

Muouiti Russaldone immantinente & sa che muoua la tuo compagnia & togliete costor subitamente & senza sossa, a Can gli getta uia & sa che tu non erri di niente

El Manigoldo risponde al Cauas liere & dice.

io faro cosa chen piacer ui sia El Caualiere: ua uia e fallo fare al tuo uolere El Manigoldo.

fattofara Caualier uolentiere. El Caualier tornato dinanzi a

Daniello, dice cost.

O mandato da Dio, ecco ch'o fatto
quant'il populo, e tu mha comandato
errato i non mi credo in nessun atto
hauer, di quel che hai deliberato
s'io non hauessi tanto satisfatto
al uoler tuo, habbimi per escusato
che proceduto e sol da ignoranza
non per pigritia, ne per mia sallanzas

EL FINE.

In Firenze l'Anno. M. D. LIII, del mese di Decembre.







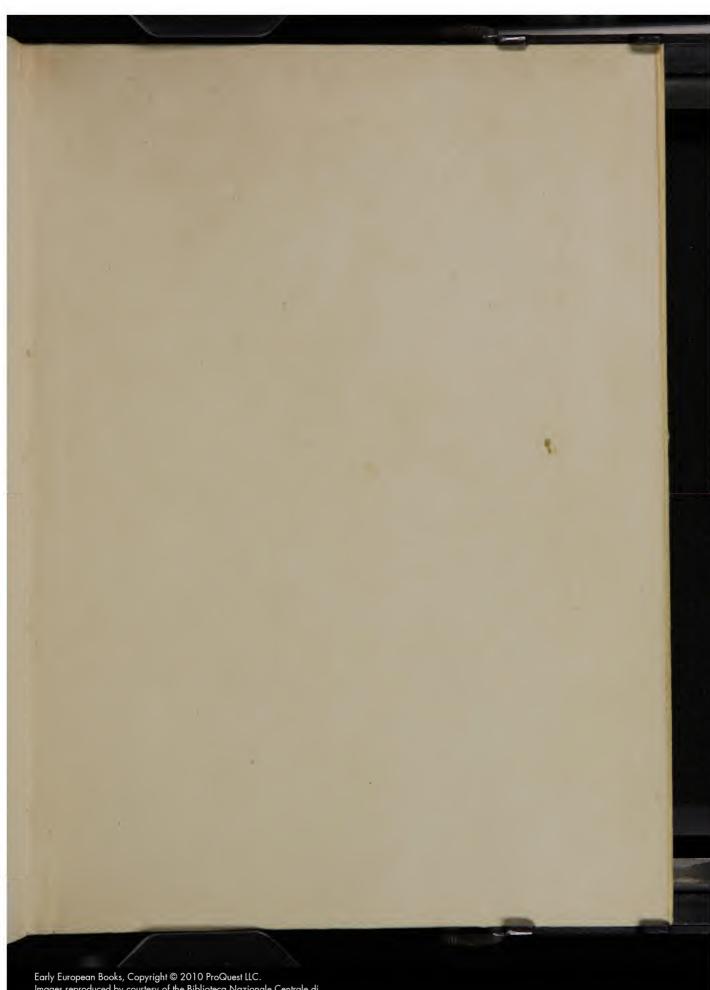